









Guicciardini 3.7.23





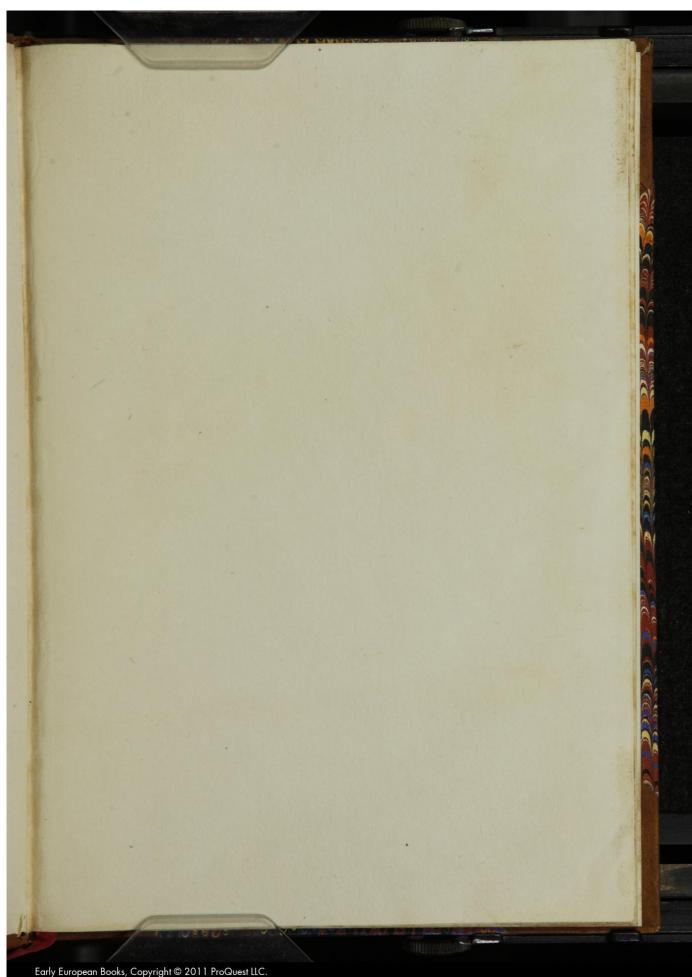



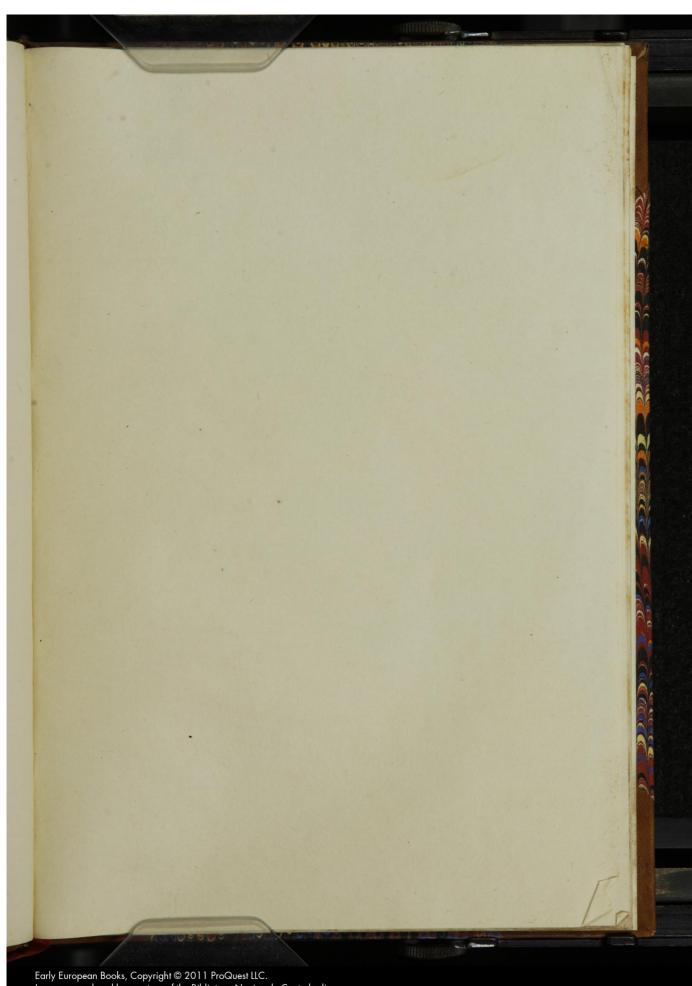







TFrater Hieronymus de Ferraria ordinis Predicatore Ma gnifico & Clarifumo Equiti Iurile consulto Domino Aga menoni Marscoto de Caluis patritio Bononiensi. &ce.

Raduuz doctissimi ac Religiosissimi uiri sancti Bo naueture ordinis minorum quibus ad uite spiritua lis Apicem ascenditur rrationem i consequentiam i ac expositionem qua postulasti sut potui Domino adiuua/ te breuiter absolui. Tibi enim exigenti uel desideranti i ni hil est go protua erga me charitate denegare uel distimulare debeam. Scito tamen primum gradum ab eodem uenerabili uiro nec expressum nec omnino pretermissum: Sed tang fun damentum suppositum esse. Nam ad eos loquitur: qui cũ iaz dei gratiam adepti sint:proficere cupiunt. Nos autem ad eui dentiorem & clariorem intelligentiam ipm expressimus. Le geergo, & opando disce, qa bec no nist opib discunt, uale. Deus fecit creaturam rationalem: ut summu bonum intel ligeret i intelligendo amaret i Amando possideret i & possi. dendo frueretur. Verum quia inter deum & creaturam infinita distantia est: non potest creatus itellectus uirtute ppria den uidere possidere eog fruit nistaliquo supcelesti dono in formetur: quo ipse supra se positus ad tante maiestatis i boni tatis / & glorie uisionem fruitionem eleuetur. Cum itaq ne cesse sit finem & media sibi correspondere 1 & per uite rectitudinem ad Desuissonem perueniatur: no sufficit homini ad beatitudinem aspiranti i eam habere uite rectitudine que na turaliter acquiri potest: Sed opus est ipsum per supernatura le donum gratie divinitus iuvari, Iuxta illud Apostoli. Gra tia dei uita eterna per dominum Ielum Christum. Quia uero actus actiuorum i ut ait Philosophus i sunt impatiente be ne disposito i quisquis christianamuitaminire desiderat i se ante omnia ad suscipiedam dei gratiam preparare debet i qt tamen sine deo obtinere non poterit. Non enim mouentia se cunda mouent i nisi aprimo mouente mota. Nec ut ait apisi

sumus sufficiétes cogitare aliquid a nobistang ex nobisised omnis sufficientia nostra ex deo est. Deus uero qui essentiali, ter bonus est comne homine uenientem in hunc mundu illu minare non definit i nulli enim deest in necessariis i sed om nes bomines mouet ad bonum: Cuius motione seu inspiratio nem fi illi sequeretur: proculdubio ad gratiam & gloria ipso prestante peruenirent. Quicung ergo bene & beate uivere cupit:necesse est imprimis i ut deum mouente & ad se ipsum animamtrahentem i deserendo peccata sequat. Nec ung a la chrymis seu peccatorum penitudine desistat: donec p mani festa signa, se ab eo per donum gratie absolutum coniectari possit. Huiusce aut absolutionis & impetrate gre prima sunt figna i Dolor & odium preterite culpe i & stabile proposituz deinceps christiane uiuendi; mallecquitam perdere i gam plius peccare. Contemptus insuper huius seculi 1 & amor de sideriumque futuri. Iure itaq primus xpiane uite gradus. NECESSITAS Dicitur scalicet gratie ad quam necesse est christiane uiuere cupientem ante omnia peruenire. Quia uero iuxta sanctorum Patrum sententiam in uia dei non pro gredi est retrogredi:oportet cum qui iam ad primum gradu peruenerit minime quiescere: Sed ad superiores conscendere scriptum est enim Beatus uir cuius est auxilium abste lascen siones in corde suo i disposuit in ualle lacbrymarum in locoi quem posuit, Etenim benedictionem dabit legislator Ibunt de uirtute in uirtutem. Videbitur deus deorumin sion. Ve rum sciendumest inter acquisitas uirtutes & infusas multuz distare. Nam qui iam acquisitas possidet isme difficultate i mo cum delectatione operatur. Qui auté per dei gratia; sine ulu habet infulas cum difficultate & carnis repugnaita mi litati presertim si exante acte uite prauitate proueniëtes Co trarios babitus adhuc retineat. Euin igitur qui ad primu gra dum peruenerit laborare oportet, & insudore uultus sui pa nem edere: donec explosis malis inclinationibus: peruersis confuetudinibus acquisitas dehinc uirtutes infusis adiungat

& iam incipiat cum delectatione operari 1 & boc pacto ad se cundum gradum peruenire:qui recte SVAVITAS nun cupatnr. Adquemcü peruenerit i id Dauidicum exultabun dus poterit decătare. Quaz magna multitudo dulcedinistuș domine: qua abscondisti timétibus te. Aduertédum est auté res spirituales a corporeis plurimum differre. Corporee enim anteg possideantur amatur & desiderantur icum autem ha bentur uilescunt & decidunt. Contra uero spirituales du no habentur pro nibilo reputantur i Cum autem in possessione uenerint i maxima bona existimantur i Semperque earum a mor & desiderium augetur. Cuius ratio ex cordis nostri am plitudine prouenit: quam solus Deus implere potest. Res er go corporeas oculis nostris subjectas ante quaz earum imper fectionem experimento cognolcamus, quod est priusquam a nobis possideantur i magnipendimus : at postquam possidentur experientia omnium magistra certius edocti, eas con temnim9. Dū enim earū exiguitas & iperfectio cordis nostri inmensitati & dignitati conferuntur i tanquam nihil easfa. cientes adalia animum couertimus. At spiritales divitie que suntspiritus sancti gratia & uirtutes per quas deus in nobis habitat 18% a nobis quodammodo possidetur infinite suntile cordis nostri capacitatem excedunt. Quia deus est corde no Aromaior 1 & ipsum exuperat in inmensum, Ideo nondum habentes eas minime existimamus, quia ipsas nequaqua co/ gnoscimus i non enim cognosciitur nisi habeatur iuxta id a pochalypsis. Nemo scit nisi qui accipit. Cum auté habentur magnitudine sua cor nostrum in infinitum excedentes ipsuz augent desiderium. Vt cum admiratione eas uehementiori amore prosequamur perfectius possideamus. Omne enim imperfectum sua desiderat perfectione. Et ideo Tertius pfe ctois gradus uite spiritualis succedit AVIDITAS Iuxta id pphete. Sitiuit anima mea ad deu fote uiuuz qui uenia & ap parebo ante faciem dei Quia uero ois pfectio effectus pedet a causattanto magis glibet effectus pficitigtosue cause ma

Te

ia

ro

tht

101

143

मिल कि के कि स

gis appropinquat: que quidem appropinquatio est ipsa esse. ctus dispositio, comagis enim psicitur: quoad formam su scipiendam amplius disponitur. Quanto igitur christianus deum auidius querit i tanto illi fit propinquior i & perfecti? ad dona eius suscipienda cumulanda quisponitur: ut ampli? Christum possideat eogs fruatur. Quia ergo deus est summű bonum: cuius conuerfatio nihil habet amaritudinis: delecta tio qua quilibet purgate mentis ex eo percipit i omnes alias sine mensura superat delectationes. Quapropter uiri sancti presertim contéplatiui omnes huius mundi delectationes pr sus contemnunt & nihilifaciunt. Merito itaq post auiditate subit. SATIETAS .Qui enim Christu amplectitur qua fisatur alios omnes cibos despicit, gustato não spiritu desix pit omnis caro. Quia uero uirtus unita fortior est le ipa disp fa:cum incipit homo solum Christum amare &cetera pro ni hilo reputare: tune dilectio Christi fortior est: dum in ipsuz solutota congregatur i & sic uehemetissime anima Christo copulat:quia amor est uis unitiua / & cu semper amans ten/ dat in amatif Deuf q fit excelfus 1 & fuper celos gloria eius; necessario diuinus amor extasim facit: Sic eniz bomine extra se trahit i ut etia omnia creata transcedat i & quia glis e unus quisq:talia operatur / & sicut bomo intelligit & afficit; ita& uerba puuntiat i dicente domino i exabundatia cordis os lo quitur: euenit: ut q charitate Christi seruent: diuina quedaz operetur & enuntiet i que quandog hominibus stulta uide tur. Vnde Apostolos spiritu diuino afflatos Temuletos iudei arbitrabant. Animales enim bomines musto madere de putat i quos spiritus repleuit. Hinc etia uiri sancti tang ebrii & extra se positi contumeliis opprobriis & persegutionibus gaudent. Rite ergo quintus gradus, EBRIETAS. Nun. cupaturiquia iusti iam non humana ised diuina & racionis captum excedentia fantur & operantur. Quia uero spiritua! lis creatura non est in loco quemadinodum corporalis: que in loco est, quia ab ipso continetur & circunscribitur. Spiri

tus uero nullam habens quatitatem circunscribi non potest: Ideo dicimus spirituale creaturam esse in loco per operatio nem uel presidentiam. Dum enim in aliqua creatura Ange lus operatur uel quoquo modo illi presidettin illa tanquam in loco ipsum este enuntiamus. Cum ergo anima nostra spi ritualis sit creatura dicimus quocs ipsam esse ubi operatur. Quauis enim secundum esse sit in corporettamen secundum spiritum est ubi sentit & amat. Hic Augustinus dicit : quod uerius est anima ubi sentit quam ubi est 1 & quotienscung mente eternum aliquod capinus i non in boc mundo fum9. Nam & dicere consucuinus quempiam non nisi terrena cogitantem & amantem esse de hoc mundo. Hinc Iudeis inquit Saluator: uos de deorsum estis. Ego de supernis sum. Vose stis de hoc mundo. Ego non sum de hoc mundo. Sancti itaq in amore divino profitientes pre illius magnitudine no am plius in terra 1 sed in celo conuersantur 1 Iuxta illud Aposto In. Nostra autem conuersatio in celis est. I deo iam sunt desp mio securi: cum iam quodammodo in portu naui gent. Propterea sextus gradus SECVRITAS nominatur. Ex co/ uersatione autez celesti totus homo omni exparte perficitur. Ab omni enim terrena affectione purgatus 1 & tanquam spe culum nitidum effectus diuine illustrationis radios copiose suscipit adeo i ut eius sides propemodum quedam sit iusio: Spesuerossecuritas & quasi possessio: Charitas ardor: quo to tus in se ipso deficiens i in Deum ut ita loquar conuertitur. Eius autem prudentia est assidua diuinorum contemplatio i & adres peragendas celestis impulsio i ut potius agatur qua agat. Iustitianugis mentis rectitudo 182 ad diuinam uolun tatem conformitas. Fortitudo mentis constantia i timores p turbationela penitus nesciens. Teperantia uero, puritas cor dis i carnis delectationes prorsusignorans. Vnde semper hu ic inest eadem mentis constantia & equabilitas i semperco de deo cogitat i & in iplo quiescit i dicens cum propheta. In pa ce in idipfum dormiam & requiescam. Bene ergo septimns&

fupremus gradus TRANQVILLITAS collocat. Adquem pauci ualde perueniunt. Qui ergo primuz gradum no dum conscendit miser est. Ingemiscat itaq die noctuq do nec ad ipsum perueniat: ad quem cum peruentum suerit ino quiescat i sed secundum scandere contendat i nec unquam a scansione desistat i donec Dei fruitionem attingat. Nemo enim in presenti uita adeo persectus est: quin semper per si ci possit, quia soli Christo absq mensura gratia collata est. Querat ergo semper ire de uirtute in uirtute i donec uideat deum deorum insyon: ubi cum sanctis suis uiuit & regnat pomnia secula seculorum. Amen.

DEOGRATIAS.

T Philippo Cioni notaio fiorentino alle deuote Monache di sancta Lucia dello ordine di sancto Domenico di Fireze.

Iscorrendo 10 Madre & Sorelle in Christo Iesu di Mectulundperli infiniti Thelori & lecreti i liquali p la bonta diuina i mediante la bocca del nostro Angelico Padre Frate Hieronymo da Ferrara i come da fonte exuberante i spetialissima mente alli tempi nostri senza misu ra alcuna sono emanati; mi uenne alle mani una certa Scha/ lecta dal decto nostro Padre in lingua latina composta i nel la quale si tracta di septe Gradi i medianti liquali con la gra tia del Signore siperuiene & sale alla felice alteza della uita Spirituale. Et pchio sono certo che lecharita uostre co ogni affectuoso desiderio & uolunta i sisforzono in epsa difare pi fecto, quella altucto feci pensiero aduostra utilita i & dicias cuno fidele in un lgare lingua tradurre: & epía spetialmente aluostro nome & charita dedicare, Adcio che ascendedo noi perli decti Gradi di uirtu in uirtu per mezo duna uiua fede de l'Oeatione continua & patientia longanime 1 & con altre optime & Sancte operatione i come per quellai leggiendo & operando col dono della perseuerantia intender etescon pace unione & Iubilo di core tucti orando luno perlaltro i piu fa cilmente cipossiamo condurre alla celeste patriaidoue senza alcuno obstaculo, o necessita corporale, potreno fruire ad fac cia ad faccia la divina essentia in nella quale essendo tucti e concepti & desiderii nostri quietatissenza timore alcuno con iubilo ineffabile cantar potreno quel dolce & mellifluo pfal/ mo Dauidico. Ecce quain bonum & quam Iocundum habi tare Fratres Sororely inunu per infinita secula seculory amé Tractato di septe Gradi, perliquali siascende alla somita della uita spirituale composto in lingua latina dal Veneran do in christo Padre Frate Hieronymo da Ferrara, ad insta tia del Magnifico Chaualieri & Docttore Miser Agameno ne Marscoto de Calui Patritio Bolognese & dal decto Phi lippo in uulgar lingua tradocto. 1111

Diutadomi il Signore breuemete ilmeglo che ho po tuto i ho dato expeditõe alla ragione celequetia&ex positoe delli gradi di doctissimo& religiosissimo huomo san cto Bonauetura dello ordie de Frati miori pliquali si ascende alla sonmita della uita spirituale i perche perla charita che uoi portate inverso dime i non e i cosa alcuna che uoi adoma diate i o desideriate i che per nessuno modo io uela debba de negare o dissimulare: sappiate niente dimanco il primo gra do non essere stato expresso ine altucto lasciato indrieto dal decto Venerabile huomo. Ma esser stato supposito come fun damento. Impero che lui parla ad coloro I Liquali bauendo gia acquistato la gratia di Dio i desiderano di andare inanzi & fare profecto. Ma noi per maggiore & piu chiara intelli. gentia. Quello babbiamo expresso: leggete adunq & opera. do imparate. Perche queste cose nonsi imparano senon conle operationistate sano,

Dio fece la creatura rationale adcio chi lei intendessi & cognoscessi ilsonmo bene: & quello intenden, do amasse: & amando lopossedessi: & possedendolo epsogo/ dessi. Ma perchetra Dio & la creatura e infinita distantia: non puo lo intellecto creato per propria uirtu quello uedere, possedere & godere; se epso non e informato daqualche do? no inperceleste, mediante ilquale lui posto sopra dise, sia ele uato alla uisione & fruitione di tanta Maiesta Bonta & Glo ria: Et conciolia cofa adunga che sia necessario che ilfine coli mezi sieno conrespodenti i & perla rectitudine della uita sip uengha alla uisione di Dio. Non basta allo huomo che desi dera diperuenire alla beatitudine: hauere quella rectitudine diuita: laquale naturalmente sipuo acquistare; ma e i dibiso, gno che lui per ildono supernaturale della gratia i da dio sia adiutato: secodo quello decto dello Apostolo. La gratia di Dio e i uita eterna per il Signore Gielu Christo: Et perche co me dice il Philosopho i le operatione dicolui che opera sono

innel patiente bene disposito: qualique persona desidera ca minare perlauita Christiana i inanzi aognaltra cosa sidebbe preparare ariceuere la gratia di Dio laquale niente dimeno senza la diutorio diuino non potra obtenere: perche lesecon/ de cause non muouano se lenon sono mosse dalprimo moto re: Et come dice lo Apostolo noi non siamo sufficienti apen/ fare alcuna cola da noi come da noi : ma ogni nostra sufficientia & uirtu uiene da Dio: Et idio che e ressentialmete buo no mon resta mai di illuminare ogni huomo che uiene ique sto mondo i ne mai mancha anessuno in nelle cose necessarie. Et tucti li huomini muone albene i lamotione i o ucramente inspiratione delquale. se epsi huomini seguitassino lui con, cedente senza alcuno dubio alla gratia & gloria peruerrebo, notper tanto e i necessario aqualunque persona desidera uiue re bene & beataméteinanzi aogni altra cosaiche lui lasci epec cati & seguiti idio mouete & trahente adse lanima i ne mai re sti di lachrimare & fare penitetia pinfino a tanto che lui per manifesti segni possa fare coiectura pildono della gratia da lui esfe absoluto: Et eprimi segni della absolutioe & ipetrata gra sono afti cio ei il dolore & Hodio alla colpa pterita. Et lostabile & fermo pposito divivere christianamete plo adue nire: & piu pîto uolere pdere lauita che mai piu peccare: &ol tre adcio ildifpgio digito secolo: & lamore & desiderio delfu turo i Meritamete adunq3 il primo grado della uita christia na edecto NECESSITA (della gracio e) alla gle qualique psona che desidera divivere christianamete e i necessario ina zi aognaltra cosa dipuenire: Et pche secodo lasentetia desan cti Padri , i nella uia di dio ilno andare inazi e, tornare idrie to i bisogna che colui che gia ei puenuto al primo gradoi mai no suriposi, ma salgha allı gradı supiorit Scriptii e.n. Beat? uir cui est auxiliu abste i ascessões icorde suo i disposuit in ualle lachryman i iloco que posuit. Eteni benedictione da. bit legislator ibut devirtute ivirtute videbit deus decre in syon, cio e i p che egli e iscripto Beato e i allo huomo ilale

ha laiuto dalsignore, pchelui ha ordinato in nella ualle del le lachryme (cio e i in afto modo) lascessone in nel suo cuore in nel luoco che lui lo ha posto & predestinato & certamente il datore delle leggie dara labenedictioe, andrano divirtu in uirtu uedrassi ilsignore delli signori in syon cio ei i uita eterna. Ma e i dasapere che tra leuirtu acqstate & leuirtu p gratia infuse e grade differentia, impo che colui che possede le uirtulgia agstate i lepossiede senza difficulta (anzi opera codelectatione) Ma allo che ha leinfuse p gratia di Dioi combacte & milita codifficulta & repugnatia della carnei & specialmete se'lui ritiene habiti cotrarii ligli pcedino dalla pra uita della uita passata. Pertato bisogna che colui ilquale e p uenuto alprimo grado si affatichi. & in nello sudore del suo uoltomagi il'pane. pinfino atanto che scacciate lemale iclinationi & lepuerse cosuetudine.adiunga dipoi leuirtu acq. state alle uirtu infuse. Et gia incomici aoperare codelectatio ne & inqito mondo puengha allecodo Grado che rectame, te sichiama SVAVITA alquale quado sara puenuto por tra lietamete cătare que psalmo di Dauid. Qua magna mul titudo dulcedinistue dñe: qua abscondisti timétibus te: cio es Quato e grade la multitudine delle tua dolceze Signore fles quale tu hai ascoste aglli che titemono: E i achora dacoside> rare che tra lecose spirituali & le corporali e grade differen? tia pche lecose corporali inazi che lbuomo lepossegha sono a mate & desiderate. & dipoi quado lhuomo le ha glidouetano uile & piccole: Ma lecose spirituali fano pilcotrario, perche quado noi nole habbiamo no ne facciamo conto alcuno Ma quado ueghano in nra possessoe qlle existimiamo beni gradiffimi. & lamore & d'uderio dialle semp cresce, laragio e dla glcosa pcede dalla gradeza del cuore nrollagle solo idio puo adépiere: Aduq lecose corporali che sono subiecte alli ochi nfi i manzi che p expimeto lecognosciamo ilche ei prima chi da noi fieno possedute grademete le existimiamo, ma poi che fono danoi possedute amestrati meglo dalla expiecia maestra di tutte lecose glle dispziamo pet quado laparuita & iperfec tione loro paragoniamo alla gradeza & dignita del cuore no stroi epse pocostimado & apzando uoltiamo lanimo não ad altre cose. Ma lericheze spirituali che sono lagga dllo spirito facto/& leuirtu plequali idio i noi habita/& chdanoi inuno certo modo sono possedute i sono ifinite i & passano lacapaci ta del cuore no pehe idio e i maggiore del no cuore &gllo supa & auaza ifinita mete: Et po nole hauedo ancoramo ne facciamo alcuna stima pche noi nole cognosciamo pche nos hauedo nossi possono cognoscere, secodo al decto dello Apo chalypsi Nemo scit nisig accipit, cioce, nessuno ilsa senon chi laphede i Ma quado noi le habbiamo passando epse ilco re nto infinitamete l'acrescono ilnto desiderio i modo che co admiratiõe & grade amore leseguitiamo ppoterle possedere piu prectamete: pche ogni cola che e imprecta delidera la sua pfectione: Et po succede il Terzo Grado della pfectioe della uita spirituale decto AVIDITA Secodo gllo decto dl ppheta sitiuit ania mea ad deu fonte uiuuz qui uenia & ap parebo ante facie dei. Cio e lanima mia ha bauuto sete i dio fote uiuo: quado uerro & appariro dinazi alla faccia alligno re. Ma pche ogni pfectioe dello effecto pcede dalla causatta to piu sifa pfecto quato piu sapila alla sua cau sa lagle apropiquatione e repla dispotion dello effecto pche tato piu sifa psecto quato piu sidispone & habilita apiglare laforma: Quato aduq piu auidamte il christiano cercha idio tato allui piu si apsa & piu psectamete sidispone ariceuere& cumulare esua doniraccioche meglo posegha xpo & qllo go da: pehe adunq idio e il somo bene lacouersatioe delquale no ba niete di amaritudine ladelectatioe & iliubilo che sente dilui ciaschedunoche e purgato dimete senza misura alcu na tutte lealtre delectatioi supa & auanza: Perlaqual cosa li huomini sancti & spetialmete ecotéplatiui: tutte ledelectatioe & piaceri; diqîto modo altutto disprezano & diqilli no fanno coto alcuno. Meritamete aduq dopo il Grado della auidita succed il Grado dlla SATIETA iperochicolui chi abraccia &f. uisce xporcome satic&pieno dispza ogni altro cibo:pche

gustato lo spirito ogni carne & delectatione del mondo do uenta insipida & sciocha: Ma perche lauirtu unita e i piu for teche quella che e i dispersa & segregata: quando lhuomo co mincia solo adamare Christo 1 & areputare tucte le altre cose p nientetalhora ladilectioe & amore di xpo cogregadoli tut to in lui solo, douéta piu sorte: & inquesto modo uchemen, te mente lanima sicopula con xpo:pche lo amore es uirtu uni tiua: & cociosia cosa che lamate sempre uada inuerso lacosa a mata: & idio sia excelso & la sua gloria sopra licieli; di neces? sita ildiuino amore fa extasim & tanto trahe lhuomo fuora di se i che epso anchora passa tutte lecose create: Etper cagione chtale quale e i ciascheduno i tale cose opa 18 come lhuomo sente & intende cosi pnnmptia le parole i dicendo il Signore exabudantia cordis os loquit: Cio e i che pla abundantia del cuore parla laboccatinteruiene che quelli ch sono feruidi del la charita dixpo, operino & enuctiino certe cose diuine, legla alcuna uolta paiono alli huomini cose stolte. V nde accade, ua cheli giudei stimauano li Apostoli insuflati dallo Spiri to diuino esfere ebrii: pche li buomini animali stimano quel li che lo Spirito sancto ba ripieni esfere ebrii & pieni di mo sto: Diqui anchora interviene che li huomini sancti come e brii & fuora diloro posti sirallegrano delli oprobrii & perse/ cutione: Rectamente adunque il Quinto grado si chiama - EBRIETA: perche li buomini iusti no parlano ne opera no piu cose humane ma diuine 1 & lequali excedono lacapaci ta della ragione: Et pche lacreatura spirituale no e i in loco come la corporale che e i iluoco i pehe daepso luoco e i tenuta & circuscripta. Ma lospirito che no ha quatita ne corpo non puo esfere circuscripto da illuoco: po diciamo lacreatura spi rituale essere nel luoco popatioe souero p psidetia: & imetre ch lagelo opa ialcuna creatura o ueramete inglug modo al, lei e ipsidete: diciamo lagelo esfere inglla come i luoco: Adu. og cociosia chlania nra sia creatura spuale i diciamo anchora epsa esfe igllo loco doucella opa, & bech secodo lesfe lei sia

nel corpo, niente dimanco secondo lospirito lei e i doue epsa sente & amatilperche dice sancto Augustinotche piu uerame te lanima e 1 doue lei sente 1 che doue lei e 1 Et ogni uolta che conlamete noi coprendiamo qualche cosa eterna, non siamo, alhora inquesto mondo: perche habbiamo eciam dio consue tudine didire alcuno che non pensa & non ama seno cose ter rene essere diquesto mondo: Et per questo disse il Saluatore, alli giudei i uoi siete diquagiu i Io sono disopra. Voi siete di questo mondo io non sono diquesto mondo: perlaqual cosa li sancti che fanno profecto nello amore diuino, pelamagni tudine & grandeza diquello, non conuersano piu iterra ma in cielo secondo quello decto dello apostolo. Nostra autem conversatio incelis est: Et pero gia sono sicuri del premio, co ciosia che gia nauighino iporto: Perlaqualcosa il Sexto grado e mominato SECVRITA : Et per cagione chelhuo. mo pla celeste conuersatione douenta perfecto da ogni par, te 18 purgato da ogni affectione terrena come uno necto spe chio copiosamente riceue erazi della diuina illustracione i in modo che lasua fede e i quasi una uisione: & lasperanza i una securita & quasi una possessione: Et lacharita i uno ardore i colquale mancando tucto insemedesuno rcoss parlando sico uerte in Dio: Et lasua prudentia e, assidua & ferma contemplatione delle cose diuine 1 & celeste impulsione circha lecose che shanno afare inmodo che lui e i piu presto guidato & co docto, che lui guidi. La Iustitia sua e, una rectitudine dimente, & una conformita alla uolunta divina. La sua forte za e, una constatia dimete che altucto nosa che cosa sissa timore, o perturbatione. La sua temperatia e, una purita di cuore i laquale altucto nonsa che cosa sissa la delectatione del la carne i interviene che costui sempre ha quella medesima co stantia & equabilità dimente; & sempre pensa di Dioi & in/ quello sur posa dicendo col Propheta ipace in idipsum dor miam & requiescam: Bene adunq ilseptimo & ultimo grado TRANQVILITA esposto & collocato salquale pos chi certamete peruenghono: Per tanto colui che non ha an

chora salito ilprimo grado e inisero: piangha adunque di & nocte per infinoatanto che lui aquello peruengha: alquale quando sara peruenuto mon si possi ma studisi di salire al secondo: ne mai resti disalire per infino atanto che lui non to chi & agiungha alla fruitione diuina: perche i nella uita presente nessuno e, si perfecto, che sempre non possa farsi & do uentare piu pfecto: Cerchi aduq di andare divirtuivirtu: in fino atato che lui uegha il Signore designori in sion cio e in nella celeste patria doue lui coli sua sancti uiue & regna per tucti e secoli alli secoli Anno dñi .Mcccclxxxx vii.al me se di Fe Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

(Viua uiua in nostro core Christo Reduce & Signore

amoul our sum of some

Charles and a second contraction

Ciascun purghi lintellecto
La memoria & uoluntate
Dal terrestre & uano affecto
Arda tutto in charitate
Contemplando la bontate
Di Giesu Re di Fiorenza
Con digiuni & penitenza
Si reformi dentro & fore

Se uolete Giesu regni
Per sua gratia in uostro core
Tucti glihodii & praui sdegni
Commutate in dolze amore
Discacciando ogni rancore
Ciascun prenda in se lapace
Questo e i quel cha Giesu piace
Su nel cielo i & qui nel core

Ogiesu quante beato
Chi dispreza il cecho mondo
Questo e i quel felice stato
Che tien sempre il cor iocondo
Et pero io miconfondo
Che per paglia fuino & spine
Noi perdiamo ildolze fine
Che Giesu nostro Signore

Surgi dunce Agnel benigno Contro al fero Pharaone De riforma il Coruo in Cigno Supplantando il gran Dracone

Sucglia o mai iltuo Leone Della tua Tribu di Iuda Chasquardare e i cosa cruda Doue han posto il tuo licore Benedecto siel pastore Della somma hyerarchia Gielu Christo nostro amore Et la madre sancta & pia Cha sedenti in tenebria Han mandato una gră luce Et pero con uiua uoce Chiaman Christo nel lor core Amen. .:. LAVSDEO .: .: Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze.

Guicciardini 3.7.23

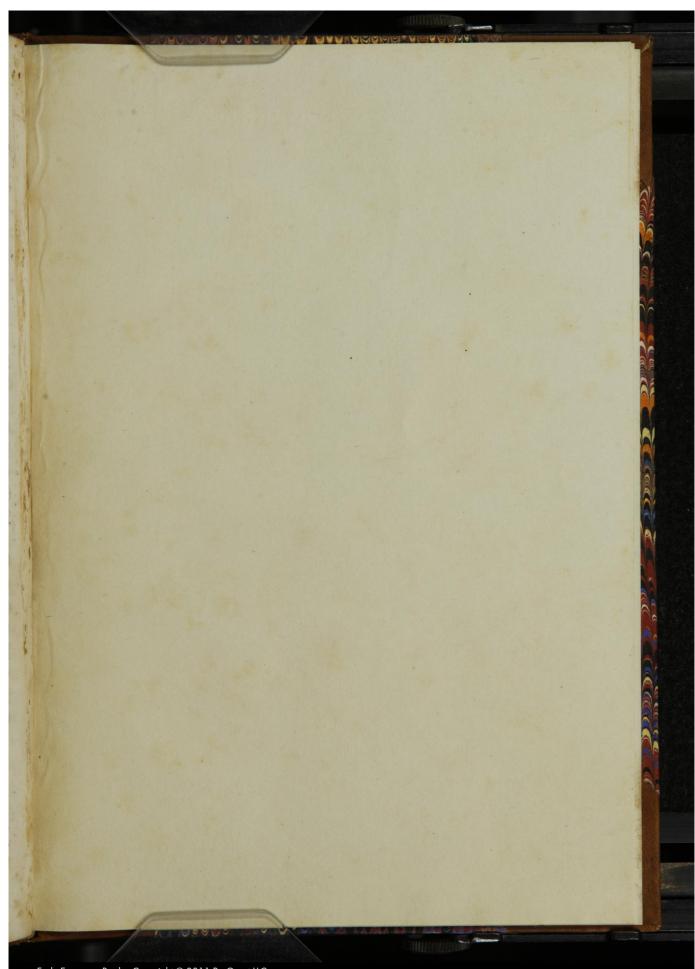



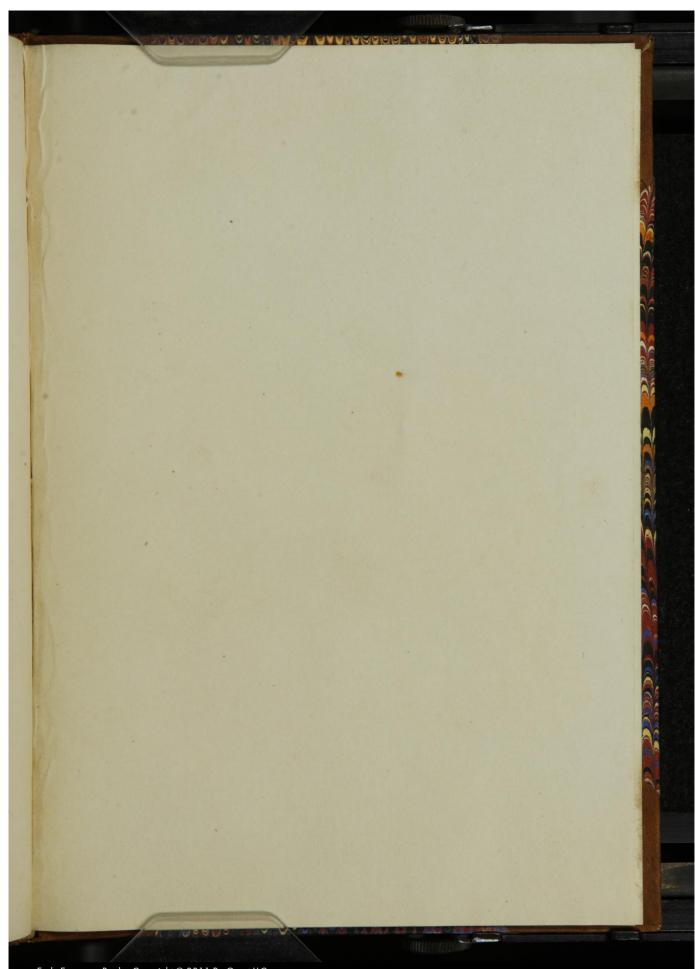



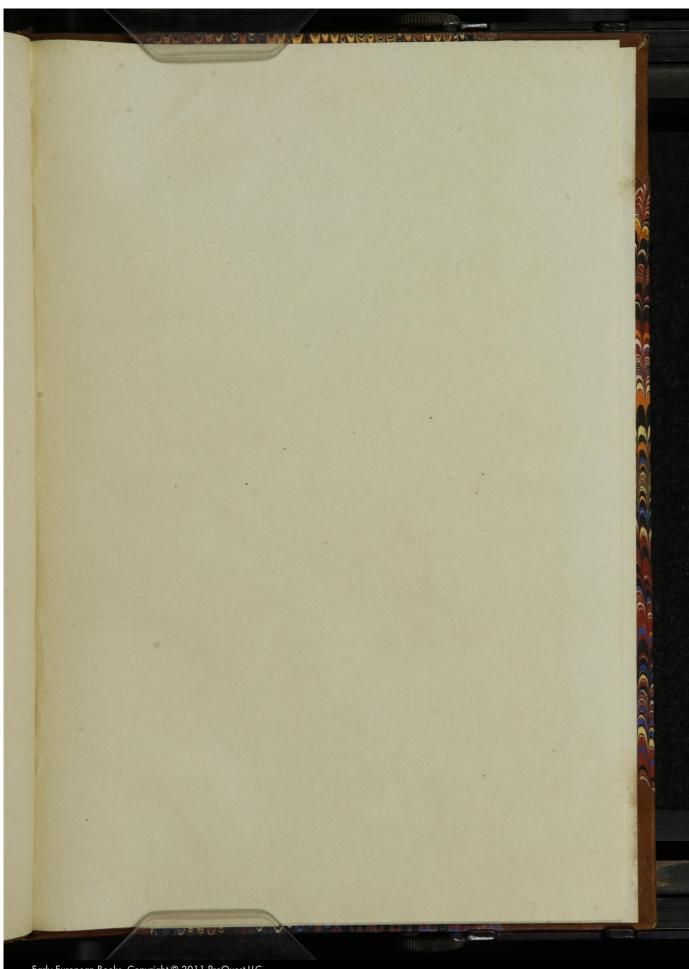



